

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO D.10.2.15.I.13.





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO D.10.2.15.I.13.







Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO D.10.2.15.I.13.

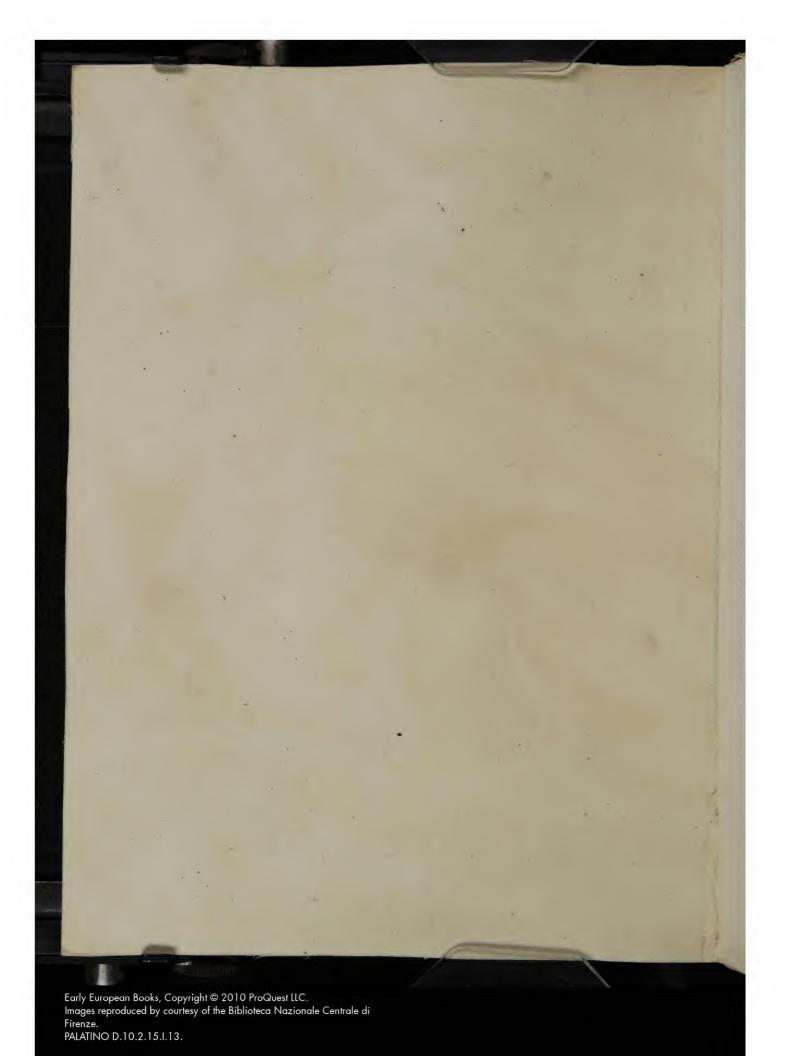

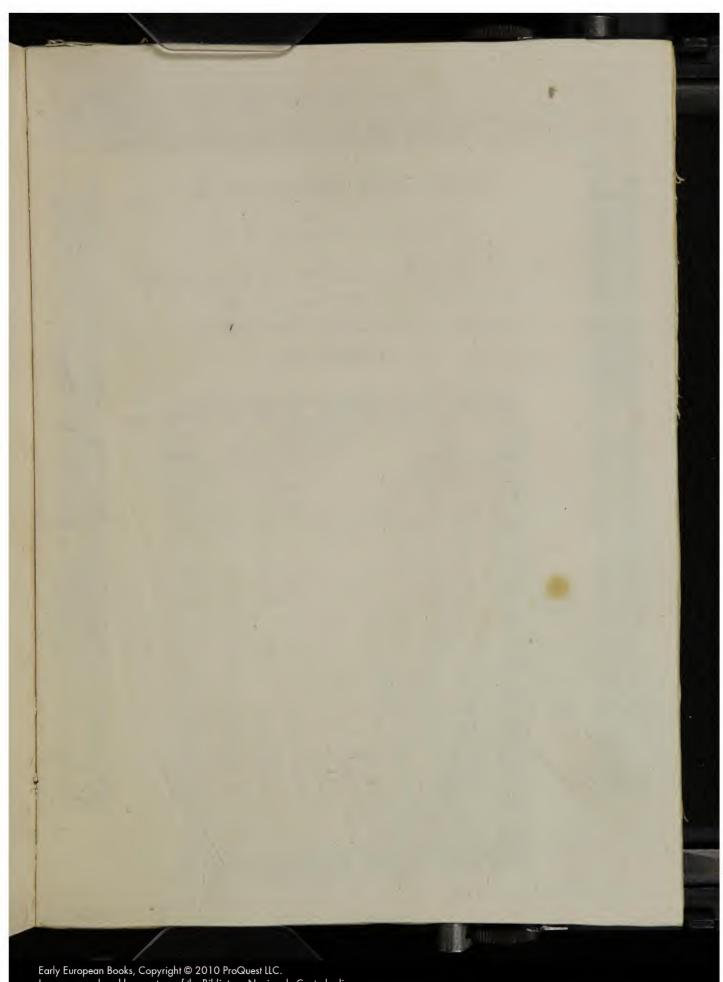

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO D.10.2.15.I.13.

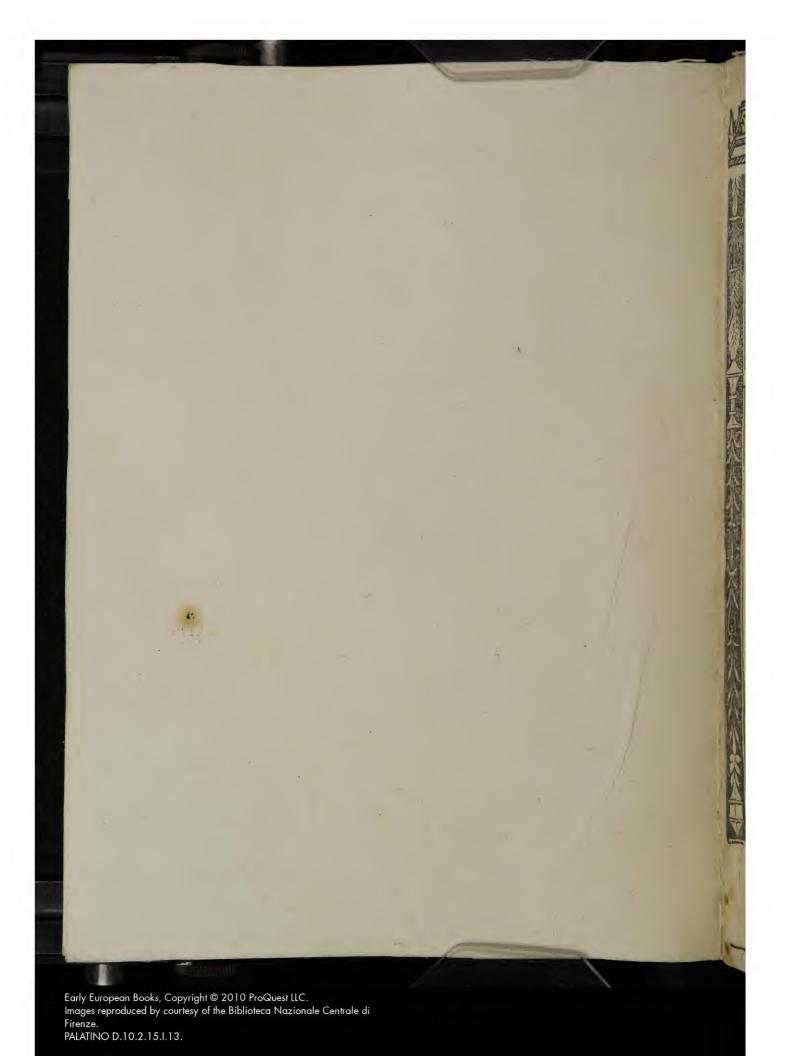



## INTERLOCVTORI.

Due Putti.

Coro di tre Angioli, che cantano.

dou'ha

perche

laper q

pelo ch

chiono

m fù de

quelta c

atesò

coefta

Piacere

Vn'Angiolo da se parla.

DIO.

L' Anima .

Demonio.

La Memoria.

L'Intelletto.

La Volontà:

Compagni del Demonio.

L'Odio.

La Fede.

S. Giouan Grisostomo.

L'Infedeltà.

La Speranza:

La Disperatione?

La Carità.

San Paolo,

La Sensualità?

La Ragione.

La Prudenza:

La Temperanza

La Fortezza.

La Giustitia.

La Misericordia?

La Pouertà.

La Patienza.

L'Vmiltà.

S. Michele.

2333

# DVE FANCIVLLI ESCON FVORI, ET IL PRIMO DICE.



ARO compagno mio, doue sei tu inutato.
Secondo.
Et io sen'aspettato, però lasciam'ir presso, sono stato richiesto.

e non posso badare...
Primo.

O dou'hai tu andare,
potrei venir'anch'io,
perche ho gran disio
faper quel che s'ha à fare.
Secondo.

Non tel posso natrare,
però ch'io l'ho in segreto,
ch'io non menassi ineco
mistà detto, persona,

La non è scusa buona
questa che tu mi fai,
perche come tu sai
da tesò maggior cosaSecondo.

Non mi sarianoiosa

questa cosa narrarti,
imperò che di farti
piacere ho desiderio,
rimanti in pace addio.

Primo.

Di gratia Fratel mio

non andar via firatto,

piacciati quelto fatto

per cortelia narrarmi.

Secondo.

Questo tanto pregarmi, fa sì ch'io son costretto acciò ch'abbia diletto manifestarti il tutto, e ne caucrai frutto, quando che l'harai inteso. Primo.

Del par'ar ch'io ho spelo,
niente me ne pento,
dammi questo contento,
comincial'yn po a dire.
Secondo.

Orfu stammi à vdire, si fa oggi vna Festa, che sia bella, & honesta, & ouni andar'anchio, però compagno mio lasciam'andar via presto.

Primo.

Deh non ti sia molesto dirmi di quel che tratti. Secondo.

Tel dirò, ma con patti, che meco tu non venga, acciò non m'interuenga ch'io stessi suor serrato.

Primo.

Non credo ch'il tuo lato
Orlandin ti sia tolto,
tu sei stimato molto
là nella Compagnia.
Secondo.

Si per la fedemia, tu non l'intendi bene, perche spesso interviene, ch'io non vi son per nulla. Primo.

Tu mett'il tempo in burla, oramai facciam fine. Secondo.

Orsu tu hai ragione, hor telcomincio à dire.

A 3

In prima s'ha à sentire vna voce dal Cielo piena d'amor, e zelo dell'alto, e sommo Dio, il qual con gran delio vuol l'Anima faluare, tu'l sentirai chiamare vn'Angelo, e mandarle, e suo Custode farlo contr'il Demonferoce, vscirà fuor con voce, che ti farà stordire. e doppo il suo partire, senz'alcuna dimora. l'Anima vicirà fuora, col suo Custode allato, e dipoiche parlato harà con lei alquanto, si partirà, e intanto la lascia à tre Potenties e che le sue sententie adempia con effetto. massim'all'Intelletto, il qual'è come vn fiume. ch'ella con verolume Vadia per retta via, acciò che sempre stia vnica col Signore, il qual con grand'amore non resta di adornare quest'Alma, e vuol mandare il nattro buon Giefu quelt altre tre viriù.

Fede, Speranza, e Carità, acciò quando sarà dal nimico tentata. possi essere aiutata da quell'immantinente, pur ch'ella sia feruente in ogni auuerlità, dipoi fuora vscirà le Virtù Cardinali. che l'habbin'adornare d ogni perfectione, poi per conclusione per farla al Ciel falire. tu vedrai fuor'yscire la santa Pouertà, con la santa Vmiltà vedrai la Patienza fatto che harà partenza quest'Alma in Ciel sarrà. dou'ella fruirà quel ben che no vien meno

Tu m'hai contento à pieno
à hauermelo narrato,
ma io vo'ben'vn lato
per poterla vedere,
s'io non potrò sedere
io harò patienza,
pur ch'io habbi licenza
d'entrar dentro alla porta.

Orsu partianci acciòche siamo à hotta.
Ora si partono.

CHILDREN STATE OF WAR

Va'An

VOID

1 di

chi

12

Pedri

egr

che

che

PACE

10 P

lolon

mu

Ora viene l'Angelo custode dell' Anima, accompagnato con tre altri Angeli, e cantano quelti

NOI siam qui dal Ciel mandati à inuitarui al gran conuito di GIESV bene infinito, che nuouamente vuol fare.

Voi non v'hauete a cibare di nessun cibo terreno, ma di quel, che non vien meno, ch'è la Manna pretiosa.

Eglha prelo nuoua sposa, e fa l'apparecchio grande, tal che vi darà viuande, che voi sarete satiati.

Padri miei non indugiate, ognun muti la sua vesta, che sia degna a tanta festa, che voi non siate ingannati.

12/18

Ora viene l'Angelo che annuntia, e dice.

PACE, salute, e gaudio, con diletto io porto à voi da quel magno tesoro, O selice Alma quanto sei beata, per riempir d'amoreil vostro petto. Io son disceso dal celeste Coro, per illustrarui, e darui intelligentia, mandato dal superno Concistoro. Io che per gratia a sissifto a l'alta Ellentia

ne mai mi parto da quei dolci lidi, son qui venuto alla vostra presentia Acciò vostre alme dolcemente inuiti a contemplar la Celeste Magione, & a mirar come virtù s'imiti.

Con gran duello il Senso, e la ragione voi qui combatter vedrete senz'arme, con vn'interna, e dura alteratione.

Peròltarete qui intente, e ferme considerando che vostra natura per se stessa sia nuda, e sola inerme.

Mosso à pietà di questa sua fattura il grande Dio perche gliè tutto amore vn sommo nunzio mada alla sua cura.

Et per ancor farli maggior fauore, fa venir qui dalla Suprema altezza le gran Virtu, colme d'ogni splen dore

Che mostrando gli vanno con doleczza quel che sia il vitio, e qual'è la virtù, el'intrattengon con gran gentilezzat

Ond'ella sirisolue, e non vuol più seguire il mondo falso, e traditore, ma languendo d'amar cerca Gielu.

Essendo dunque giunta all'vitim'ore, spira ost'Alma, e in Cielo è collocata per fruire in eterno il suo Signore.

che l'intelletto human non può capire la gloria che à quella è preparata.

Però in silentio starete à vdire, ch'il Ciclohor s'aprirà, e co gra voce, parlerà il nostro pio che morì in croce

Commedia Spir. dell'Anima.

mis war - a rate a manage of the state of the same and the same and the same of th

#### 

### Incomincia La Commedia Spirituale Dell'Anima.

Va'Angelo annuntia, e dice.

A LAVDE, gloria, trionfo, & honore dell'immortale, immenso somo Dio, Infinita bontà, Iddioimmenso, il qual conceda à me tanto valore, chio possa dir con ardente disso quanto lia stato suo infinito amore, e com'è verso voi clemente, e pio, or state attenti à questa nuoua Istoria e tenetela ogn'hornella memoria.

Ciascuno ha qui da potersi cibare. siconoscendo in se questo misterio, però vi prego vi piaccia ascoltare con vn'ardente, e pronto deliderio Iddio la gratia à ciaschedun vuol dare acciò peruenga al suo felice impero & haue l'alma di virtu fornita, onde fia poi nel cielo alta, e gradita.

Dio risguarda l'Anima, e dice. Quand io rifguardo quella creatura, ch all'imagine mia io ho formata, e ch'io la veggo immaculata, e pura Rarmi dauanti, assai m'è accetta e grata ma l'ha bisogno d'vna buona cura, la qualea custodirla sia parata, e perche ha in se l'imagine di Dio, vo'che la guardi vn'Angel sato, e pio

Ora chiama vn'Angelo. O Angel santo, immaculato, c degno. che sempre assisti alla presenza mia. d'vn grand'amore, ilqual grato gli sia. quest'è che co tua forza, e alto ingegno Il mio Signore, e tu fia ringratiato. la guardi, e cultodisca tuttauia.

ch'io non vo che'l serpente mai la pigli con suoi infocati, & arrotatiartigli.

ch

di

e II

1351

lo mi

ell

che

ch's

100

105

che

Amil

epo

p2 1

CVO

dif

edo

2012

Dirize

1011

L'Angelo inginocchiandos dice eccomi ad obedirti apparecchiato, coliderando il grand'amore immenso qual'è in te, io rimango ammirato, ò Signor mio, e quanto più ripenso tanto piu mi par grade, e smisurato e le ti piace ch'io sia suo Custode. sarogli in ogniluogo sempre prode. E ben ch'io pigli quest'obedientia, dinanzi à te starò sempre presente, che à conteplar la tua diuina essentia m'infiamma tutto d'vn'amor'ardente laudata sia la tua somma clementia. benigno redentor dolce, e clemente la tua benedittion prego mi dia ch'io vada à fare all'Alms compagnia.

Il Signore benedicendo l'Angelo. e l'Anima dice.

To benedico te Angel diletto. e benedico quella Creatura. ch'io t'ho comello i guardia co affetto per tutto il tempo che sua vita dura se per fragilità sa alcun disetto, non si disperi, e non habbi paura, che se si pentirà del suo errore, io la riceuerò con grand'amore.

Parteli l'Angelo, e và all'Animi. io intedo alla mia plasma dar'un legno Io son da Dio per guida à te mandato, Risponde I Anima.

Ora il Nimico, vedendo che Die

mandal'Angelo all'Anima, dice da se contr'à Dio.

lo vorrei rouinace il firmamento, e tuttoquanto il mondo lubillore, che quand io mi riguardo fuor'e di eto nelluno à me si poteu'agguagliare, di quel ch'io dissi niente mi pento, e non mi voglio mai humiliare, s'io poneuo la sedia all'Aquilone sarei stato con Dio al paragone. Io misento scoppiar dira e disdegno

estò qui propio com'vn'arrabbiato che si vil cola habbia à fruiril regno del qual'io mi ritrouo esser privato ch'a riuscir no gl'habbi il suo disegno, Io misento d Iddio sì innamorata, in ogni modo m'ho deliberato, io sò che gli darò tanta battaglia, che cadrà come fuile va fil di paglia

TO COL

fire

273

21.

-surging

L'Angelo esortando l'Anima dice Alma tu sei da Dio fatti ii degna, e posta sopr'ogn'altra creatura, ha in te la Trinità fatta lua infegna e vuol che con l'Angelier natura cogiuntalia, però ti storza, e ingegna di portargli vn'amor sopra misura, e doppo Dio per suo santo precetto ama il prossimo tuo co gran diletto.

Rispondel'Anima. Dirizta per me la diritta via, Custode mio benigno, e gratioso, che qualche volta la cecità mia fà, che buono mi par quel ch'è vitios & io non intendo ciò che sia, son presa dal velen ch'è dreto ascoso credo lodare Dio, & io l'offendo, Lieugti sopra te tutta in seruore, e fo cosi perche più non intendo.

La Memoria dice all'Anima. Io rappresento il Padre onnipotente, però Memoria il mio nome s'appella che da Dio sui creata instantemente

e data all'Alma, per farla più bella, l'ufficio mio è di tenere a mente ciò che tu mai, ericordarlo à quella per alto porto in mano vn valo d'oro, doue confiste ogni divin tesoro. Spola di Gielu Cristo, à te fauello,

deh lascia andare ogni cola terrena accostati à quel Santo Emanuello, laua i suoi piè con Maria Maddaleua. porta il luaue vnguento nel valello, come se la diletta à quella Cena, se sia congiunta à quel Verbo Diuino tu sarai sempre come vn Cherubino

L'Anima risponde. chegiorno, enotteio vorrei laudare fua infinita Bonta, che m'ha cresta per sua pietà, senza mio operare, dami gratia Signor ch'io no lia ingrata accioche sempremaiti posti amare, » lieua da me quel che à te non è accetto e fammi gratia in tuo Dinin cospetto.

Ora l'Intelletto dice all'Anima. lo son di tela secondi potenza, e il nomemio è detto Intelligentia.

Segue. La mia quiete stà nel Verbo Eterno, e quiui sempre debbe eller satiato, però che in quell'elilio non dilcerno com io sarò in quel Regno beato, allora io sarò satia in sempiterno, equiui il mio obietto harò trouato fermandomi in quel raggio rilucente, che senza quello inquieta è la mente.

e guardi vn po dél ciel l'alt' ornameto, lo vedrai circondato di splendore. poi pela Anima mia quel chev'è dreto lascia vn postur le cose esteriore, se quoi hauer di quello intendimento

perquesto i Santi tutti innamorati, il modo disprezzorno, pope, e stati.

Risponde l'Anima.

Delidero d'andar per la lor via, ch'in ofto modo par piena d'asprezza, & accostarmi a Christo speme mia, per poter contéplar la sua bellezza ma questo corpo mi dà ricadia, ein giù mi tira per la sua graucizza ma tu Intellecto che sei com'vn siume porgimi qualche volta vn po di lume.

L'Intelletto risponde.

Iddio m ha messo in te per illustrarti,
e di te darti vera cognitione,
e co suoi raggi vuole illuminarti,
che tu resista ad ogni tentatione,
mon voler mai di nulla consolarti,
se no di qualche affano, ò passione,
gloriati sol nella Croce di Cristo,
così farai del Paradiso acquisto.

Segue.
Tu sei ripiena d'ogni intelligentia,
hor'odi vn po questa terza potentia.

Io son la Volontà, che ho a fruire quel ben ch'ha dichiarato l'intelletto e in quelifermando tutto l mio delire perche creata sono a quest'essetto damare Dio, e con lui m ho à vnire, facendo la sua voglia con diletto, e perche l'occhio corporal non vede, credendo ho da seguir con pura sede

Tu hai quest'alma tanto illuminata, mandata à te dall'Alma pellegrin che bene il nome tuo ti si conuiene, perchetu intendi, iddio che l'ha creata dou'ogni dono, & ogni gratia viene. Ecco l'Incepso dell'Oration santa, mandata à te dall'Alma pellegrin che di salire à te ha voglia tanta, per contemplar sa tua Bonta diui falla Signore vna Celeste pianta.

l'Anima dice all'Intelletto.

Io sarò sempre al Signore obligata
mio Creatore, e dator d'ogni bene,

qual col santo Battesmo m'ha lauata dal primo error, e tra suoi numerata Risponde l'Intelletto.

lo mi

chi

Dagli

che

tu l

CDI

OViel

700

600

3001

11CY

6 81

and

c d21

Eccola

8100

Guardi

68/1

e pa

peci

ma

Lami

eta

101

Contemplavn po quelli Angelici Cori quanto son dal Signor ben'ordinati di grad'in grado iui stanno i maggiori quato piu sono in su più son beati, sono insiammati d'ardenti vapori, accostandosi a Dio, che gl'ha creati, contepla ancora i troni, e Serasini e tutti gl'altri spiriti diuini.

A te s'appartien sol deliberare di sar quel che t'è mostro te delmente l'essitio tuo è sempremai d'amare, & enirti con Dio persettamente.

Risponde la Volontà all'Intelletto.
Nella tua spera m'ho sempre a guardare
benche la mostri vn po con pura méte,
quand'10 sarò nella gloria beata,
ciascuna cosa mi sia dichiarata.

Ringratiato sia tu Sommo Monarca di tanta tua pietà, e cortesia, condotta m'hai come Noenell'Arca acciò chio segua la tua santa via, coduci al porto la mia debolbarca, la qual và titubando tuttauia, essendo posta in vn mar tempestoso, porgimi aiuto Signor mio pietoso.

L'Angelo porta l'Oratione à

Ecco l'Inceplo dell Oration fanta,
mandata à te dell'Alma pellegrina,
che di falire à te ha voglia tanta,
per contemplar la tua Bonta diuina
falla Signore vna Celeste pianta,
perche con humiltà molto s'inchina
riccui lei con la picciola offerta,
e mostragli del Ciel la strada aperta

Rispon

Io mi diletto molto veder quella mi lab chio ho redentò in su la santa Croce. L'Angelo rispande.

Dagli Signore vn'ardente firmmella, se che la difenda dal Dragon teroces les au fai che l'è nel corpó incarcerata les ce non può a te fenza te effer grata.

O Virrù Teologiche gratiose, au vo'ch all'Alma sacciate vn'ornamento e con l'opere vostre alte, e samose, adornatela tutta suori, e drento, voissate come gemme pretiose, e lei il vostro voler sarà contento, and ite con la mia benedittione, e date à quella ogni consolatione.

Eccol'ancille tue, che gran piacere hanno, descempre fare il tuo volere.

Mentre che le Virtù vannó all'Anima, accorgendoli il Demonio di quelto, dice a' suoi compagni.

Guardate qua la Diuma Giustitia de quanto l'esalta vn poco di letame, eglisha dato di se tanta douitia, e par ch'altro no cerchi ò sepre brame e vitol ch'vn dell'Arigelica militial est habbi à guardat questa morta di same peccai sol vna volta, e non sui degno mai più tornare à quel celeste regno.

La mi pare vna cola sì stupenda, in a ni che di pensarlo io non posso sintre, e fa suo storzo ch'ella non suffenda, io penso che no gi habbe à muscure, o ognun di voi la sua maletta prenda, e metteteu in punto a abbedire, voi cirseun la tenterà di qualche vialor, il così verrà nell'eterno supplicio, ul a

Stia su qualçun di voi che sia più atto in ogni operation peruerso, e rio, de chio vo con esso lui sar questo patto, e chi la vince dargli il luogo mio, stà sù Albricca sedel mio và ratto à contra sarti con molto disso, se tanto sa che tu gliene confonda.

Venitetutti a farmi compagnia,
chio sò che la farò presto cadere,
contro alla Fede venga l'Eresia,
e dica cosa che gli dia piacere,
e la disperation si metta in via,
facendo ogni suo sforzo, e suo potere
chiam tel'Odio nostro capitano,
& ad vn tratto tutti l'assaltizmo.
L'Odio dice.

Io vo'picchiare al cuore il primo tratto, come lui m'apre tutto'l regno è mio fubito ch'io son drento fo vn patto, la prima cosa di cacciarne Dio, persa la gratia l'huomo è come matto dandou ad ogni error peruerso e rio gli mostrerò che l'è stata ingiuriata e come lanons'è mui vendicata.

Ora giungono le Virtù all'Anima, ornate in questo modo. La Federe è vestita di color celeste, con vna Croce nella destra mano, e nella simistra vn Calice suui la Patena. La Speranza è vestita di verde con gliocchi sissa al Ciclo, e le mani giunte. La Cirità è vestita di minocio con viosanciullino per minocilis Ela Speranza dice.

Noi bamanadateraite dal fommo Duce,
Anima bella per darri conforto,
Dio à buon fila per fui piera conduce,
chi numbrama leguire il camin interese
e camminda doppo quolla luce,

Commedia spir. dell'Animi.

A 5

di quello interno lume che gliè porto ? delle virtu cioè, Fede, e Speranza; eCarità, che tutte l'altre auanza. Ota dice la Fede. Il anni al mini To son dell'edifitio il fondamento, che dò principio al betviner cristiano

sia chi si vuoles'affatica in vano, fecemi Dio dell'Alma vestimento, & ordino col suo parlare humano, che quel ch'à Fede, e fussi battezzato morendo andassi nel regno beato. Qui non bisogna hauer Filosofia, bel -

senon giouano i libri de Poeti, che senza Fede gliè gittato via, gliamator della Fedestanno quieti, io confesso vno Dio con mente pura non diltinguedo alcun de suoi segreti. ma che sian tre persone in vn'essentia io il tengo fermo per certa credentia

Quanto la santa Fede à Dio sia accetta lo dice San Giouanni Boccadoro, là nella Quinquagelima ou'ei detta yn bel fermon pien di diuin tesoro San Giouan Grisoltomo, esce

fuora, e d ce. Dico la Fede ester Virtu perfetta. che haripien tutto il Celeste coro, accopagnando i Santi nel martirio,

che gl'ha fatti salire al Cielo empirio. Comelha dato à tutto'l mondo odore, leggete là nel vecchio teltamento di quel gran Patriarca, che'l Signore chiamò dal Cielo per tarlo contento eglicra vecchio, e quali all'vitim'ore e Dio li dille, Abraum stammi attento che del tuo seme io tivo dare crede. & ci prese lo seudo della Fede.

Seguito Dio, Tu harai vn figliuolo. che Isac il nome suo sarà chiamato,

e ben che di tenasca vnico, e solo, del seme suo sarà restaurato il mondo tutto, e fia si grande stuolo, che non potrà mai esser numerato, eccederà le Stelle in infinito, e debgran Mare l'arena del Lito. quel che no hala Federa compimento Credente Abracio che Dio glauca detto così gli fù reputato à giultitia, che chi haucrà Fede drento al petto non può sentir che cosa sia malitia, seguito la promella con estetto. che generò al suo cuor molta letitia hebbe il figlinol si come Dio gli diste

chil

CETT

perci

71n

e gui

Aquel

(1)

6,40

perc

m3 1

& 3l

1010

tante

Queste

[2 (ep'2)

Sperata

Del 12

olchi

òche

hara

TOTOE

I tro

Leva fo

che

elb

80

D3:

ben

B. for

e fu adempiuto cio che gli promisse. Partesi San Giouanni, e la Fede dice all'Anima.

Io credo quel che non si può vedere. perche il Signore ha così ordinato, & io che d'obbedirlo ho gran piacere, vo'che in me il nome luo sia honorato chi sarà quel, che ardisca di volcie cercar ragion di quel che fà il Prelato tanto più io che son virtù sublima, à obedire à Dio sarò la prima.

Ma con la Fede bilogna operare, creder non balta à volersisaluare. L'Infedeltà parla alla Fede.

Tu gl'harrecato il Teltamento vecchio. e parti che la stia com vno specchio.

Segue. Il parlar tuo è molto, audace, e forte, e qui non è nessun che contradica. hor'odi vn po le mie parole scorte, ben ch'io paia fanciulla, sono antica, & havoluto la mia buona sorte, 13 donunche io vo, io non durifacica, à dirti il vero a pariar bene honesto e'vien da leuiti chi crede presto.

Tu ne se' ita quasi che per terra, e puossi dir che la Fede è mancata, Liming and Dir. dell Amma.

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di PALATINO D.10.2.15.I.13.

huominigrandi, e dotti ti fin guerra chi t'esaltò hor t'ha perseguitata, .... certo io so ben che'l tuo libro no erra, perch'io son da puù gete ammaeltrata và nel Leuante, e in tutto l'Occidente, e guarda di noi due chi ha più gente.

Risponde la Fede. -33 ib A questo vna risposta ti vo'dare, Non pensar già ch vn ben si pretioso ch'andar per la via larga à molti piace, e'non la vo'con ragion disputare, perche la maggior parte n'è capace ma inazi à Dio ognun s'ha raslegnare & sllor fivedra chieverace uni mo tu sei di quelle che Giouanni scriffe tante gran cose nell'Apocalisse.

L'anima attediata da se dice.

Risponde La Feder La sen'andrà eol segno della Croce non Orada Speranza diccall Anima. ol

Speratatua falute Anima mia, mourag nel fangue di Giefu bene infinito, 103 eglièrua Vita, Verità, e'Via igliche tichiama al suo degno conuito ò che dolcezza, ò che gran melodia harà quel cuor che fia con Dio vnito, Se gl hanno i Santi tanto sopportato selice sia chi in quello estremo punto li trouerà con Dio esser congiunto.

Segue. Leva su gliocchi alla Città superna, ch'e fabricata senza ingegno humano, el'ha creata il Re di Vica eterna, no la vuol dar'al enrco ne al pagano ma à gl che la ragion regge, e gouerna evine come vero buon Christiano, Tha a possedere, così vuole Iddio benigno Redentor, clemente, e pio,

Bisognerebbe con lettere d'oro scriuer del Sommo Dio la gran pietà, pensu che la giusticia harà il suo loco

che da noi non richiede alcun teloro ma-sol d'essere amato in carità, vnolci menareal Divin Conciltoro, ou'è la santa, evera Trinità, ò stoltipoiechi, e matti che noi samo che fiam qui moreije non cen'auneg-

Rispondela Speranza. (giamo. li pols'hauer per mangiare, ò dormire, che'l Verbo eterno mai hebbe riposo e nel suo Regno doueua salire, quanto fu il viner suo aspro, e penoso, e su la Croce elesse di morire, hor pensa ben se tu vuoi il regno suo, che couerrà che tu gli dia del tuo. Risponde l'Anima.

Quest'è vna battaglia molto atroce. E questo è doue la forza mi manca, ch'io mi porto vn'amore smisurato, o com'io digiuno vn dì, io fon si bianca che parch fo esca allora di bucato, io starci à dormir sopra vna banca; el corpo vuole valetto sprimacciato che come li fa forza gliè vn logno, e forza m'è di darle il suo bisogno.

La Speranza risponde. pendesiderio di vedere Dio, com'eglistànel suo Regno beato, chesempremairaccende il lor dilio, odi Agostin, che su tanto infiammato quando diceua orando, Signor mio, questo mio cuor non li può consolare, tu solo sei quel che lo puoi quietare.

L'Anima dice alla Speranza. Oh si'potessi anch'io gustare vn poco di quel divino amor c'hanno i Beati. La Disperatione dice all'Anima.

Risponde l'Anima alla Speranza. Io ho paur che tu non vadi of suoco a starti nell'inferno co i dannati,

e tu hai fatto affai ben de peccati. oh tu dirai, io non vo'disperarmi, perche Dio è parato à perdonarmi.

Risponde l'Anima, constitue de Si chiolo dico, canzing son certa, fo e sporo di aronar la porta aperta.

La Disperazione con scherno Vanneyia ratta che san Pier s'aspetta d'Eome di tal virtù l'Appostol santo Risponde l'Anima:

L tu va via beltiaccia maladetta. Ora si parte la Disperatione, ela Carità dice.

lo son quella viriu che mosse il Padre amandar l'unigenito figliuolo 104 ad habitar con la Vergine madre, la qual lo concepette vnico, e solo, e son discesa à te quali invivolo, e quel ch'in me perman, perman in Dio ripien di fede mansueto, e pio quita

Se tu sarai di Carità vestita; ol . . . . . di nessuna cosa ti sarà molesta, quel che sia necessario alla tua vita. ti basterà, e poi con gioia, e festa i o cercherai Dio, e sua Bonta infinita. c questa è cosa molto manifesta, 19 ? che l'Alma che d'Iddio spesso ripensa vorrebbesempre stare alla sua mensa.

Ora dice San Paolo alla Carità. O santa Carità, fermati alquanto. & io dirò le tue virtù mirande, che ha gustate tue dolce viuande, ena dir. al ch'io vorrei già no mi vato. percheil tuo nome per tutto li spande quel che vuol ber alla tua viua fonte è dinecessità che abbassi il fronte.

La Carità non debbe venir meno, benchesien le virtu potente, e forte, pur questa assistenel paterno seno La Carità t'esorta à perdonare,

quell'alere due rimangono alle porte la vede Dio con volto fereno, è principal nella Celeste Corte, la Fede, e la Speranza reston suora. e lei come maggior dentro dimora. San Paolo li parte, e la Carita

I perdi

ed'al

gchi

quan

mell

DOD

#26

Lieuam

Yabbi

2000

111,0

tobil

(010)

TO DO

Kapi

Ovens

per il

iofon

Mitt 8

psup

mige

t tene

per ell

Che fai

De gua

reading

Guid

a'habbi parlato l'hai a pieno vdito, fatti sorella di quell'uno amanto, che lia sol di fin'oro ben fornito. accioche i seruidor venendo intanto per inuitarti à quel Redi conuito. tu sia vestita, e molto bene ornata, 113 che dalle nozze tu non sia cacciata.

assiste in Ciel tra l'Angeliche squadre Solo vna cosa ti vo ricordare, perch'io ti porto grand'affettione. non tivoler dibulla vendicare, all se moi quella celeste manhone, pe'tuoi nimici vogli sempre orare con puro cuore, e gran dilettione. perdona à chi t'offende volentieri, o non andar dietro à tutt'i tuoi pensieri IsOdio dice da secontro alla no

on Carità op el pur rous i up conf La Carità m'ha preso i passi innanzi mi marauiglio ch'io non cel'auanzi, Giunto all'Anima dice. volgiti in qua e porgimi l'orecchio, e no guardar h'io sia canuto, e vechio. la tua dolcezza ha pasciut'ogni Santo, Guardami vn posi son'vn bel vecchiardo e per antichità tutto canuto, nell'operar son giouane, e gagliardo à ricordar l'ingiuria molto astuto, e nel discorrer no son pigro ditardo

> subito che tu pigli qualche idegno, in vn momento vi fo su disegno.

conosco tutte le persone al fiuto,

& io ti dico non lo voler fare. Segue.

Il perdonar vien da poltroneria, e d'animo ch'è pien di debolezza, à chi t'ingiuria, ò dice villania, quando che tu sopporti e'vi s'auuezza rendigli il cambio à ognun sia chi si sia mettigli al collo vna groffa cauezza non lasciar marla védetta à chi resta, & à chi tosse dagli su la testa.

Risponde l'Anima. Lieuamiti dinanzi Odio peruerso, vanne in mal'hora tu, e tuoi seguaci, abuon pensier tu dai sepre attrauerlo, tu, e'tuoi par lietetutti mendaci, a tu hai grá parte del mondo lommerfo, co'tuoi consigli peruersi, e fallaci, vo'pdonare e vo'far ciò ch'io voglio & a'nimici mici ficom'io soglio.

Risponde l'Odio. Io venni qui con vna spada in mango per iltarteco, e melsimi l'elmetto, io son di Satanasso Capitano, attergo volentier quel ch'io prometto quad io vedo p terra il sague humano, Io ti vorrei Signor sempre seruire. mi genera à vederlo gran diletto, e tengo sempre il mio caual sellato, per eller presto presto in ogni lato. La Carità dice all'Odio.

Che fai tu qui, ò Demon dell'Inferno Risponde l'Odio:

De guarda come parla con ischerno. 3 La Carità dice all Anima, e li parte.

Segnati prelto, che sen'andrà via. L'Odio risponde.

Guarda perche non vuoi che io ci stia. Partesi l'Odio vantandos.

O quate brighe, oh quante occilioni son per me fatte in Città, ein Castella

ho buono affai nelle Religioni, entro per i Conuenti in ogni cella, metto l'vn l'altro in gran divisioni, facendo mormorar di chi fauella. poi mi metto in camino, e in pochore mi trouo in corte di qualche Signore.

L'Angelo conforta l'Anima. Anima mia tu hai hauto assedio. però l'Odio assai t'ha conturbata, al nimico infernal non vien mai tedio. pur chetiri all'Inferno la brigata, à questo io ti vo'dare vn buo rimedio. che tu sarai più presto consolata. quando tu ti ritroui sì tediosa, fa oration, leggi, ò fa opra pietosa.

L'Anima fa oratione. Fammi Signore vn' Aquila volante. ch'io vega à te senz'altro impedimeto e ch'io con le tue gratie giuste, e sante. mi facci vn degno, e nobil' ornamento e se'l mio cuor fatt'è di diamante, tu lo puoi liquefare in vn momento fammi andar per la santa, e retta via ch'io troui te Giesu speranza mia. maquelto Corpo m'è molto molesto. ches'io voglio vegliare, vuol dormire, ogni po di disagio lo fa mesto e comincia di fatto à impalidire. la Sensualità che vede questo, mi dice tu vorrai volar senz'ale. e dare vn buon guadagno allo spedale.

La Sensualità dice all'Anima. Tu hai detto di me, io tho sentita. e di ch'io son cagion d'ogni difetto. tu vorresti ire al Ciel così vestita. io ti vo'dire il ver senza rispetto, àme par che tu sia tutta smarrita. faresti il meglio à picchiarti il petro. non vorrelti patir caldo, ne gielo,

e calzate, e venita andare in Cielo. La Ragione dice all'Anima.

Deh dimmi Anima mia, che hai hauto, io m'ero appunto apputo adormentata & tho vdito vn parlar tanto acuto, ch'io mi fon tuttaquanta trauagliata.

Risponde l'Anima.

La Sensualità, che ha saputo
come di lei mi son rammaricata,
parlando a Dio nelle mie oratione
la ricordai con gran derissone.

La Ragione risponde.

Bisogneria, che tu sus feruente,
e più credessi a chi ben ti consiglia,
tu ti rileueresti immantinente
come tu vedi che l'alza le ciglia,
ell'è vna bestiaccia si insolente,
bisogna non lasciar punto la briglia,
battila spesso senza discretione,
enon gli mostrar mai compassione
Hor odi me, e i tuoi orecchi inchina,
vuole il Signor ch'io sia di te regina.
L'Anima dice alla Ragione.

La m'ha assalita con si grande ardire ch'io ho creduto che la mi dissaccia, l dice che al tutto io debba obbedire con parole, e con satti mi minaccia, io non sò che mi sar, nè che mi dire La ragione.

Doueui tutta aprirti nelle braccia, e pigliare vna mazza tanto grossa, m e rompergli la carne, e tutte l'ossa.

Deh guarda chi mi crede foggiogare, io lo vorrò veder chi fia più torte: quado fauello ognú mi stia ascoltare e doue vò ognun mi apre le porte, dice qua la Ragione io vo imperare e che è Regina di tutte le Corte, a me par'ella yna Dona assaistrana,

brutta, superba, ritcosa, villana.

La Ragione dice alla Senfualità.

Io ti darò a mangiar pan di laggina,
e ber dell'acqua, e poi dormir in terra,
vedrai vn po s'io fon Re, ò Regina,
che così si gastiga chi unque erra,
quest'è il voler della Bontà Dinina,
ch'ognu che viue stia côtezo in guerra
fatt'ogni spesa tu sei la fantesca.
La Sensualità.

808 €

Tio accou

leke m

& face

pero

1000

& CE

io "ho

cheo!

Doneva

alcult

chett

alithi

tu hal

Kou

TOILS!

thio t

NOB THE

1000

ch 10

& er

Bettu

le to

BO I

Ium's

dio

deh stà vn po a veder che bella tresca.

Io son venuta qui pel mio mal'anno,
deh stà vn po a veder che harò da fare
si mene vò, costor qui che diranno
a questo modo non ci posso stare,
oh io mi sento bene vn grand' affanno,
egliè ch'io non mi sò deliberare,
questa Ragione è solo hipocrissa,
che m'ha tolto a combatter tuttauia.

M incresce assai di te ch'ai questo sorone

M incresce assai di te ch'ai questo sprone bisogneria che tu te lo cauassi, fà a mio modo piglia vn buon bastone dagli nel capo; e ta glielo fracassi, la ità il di, e la notte inginocchione col collo torto, e dice pissi passi, gli pare hauer col dito tocco il Cielo poi alla fine ha solo vn po di zelo. Piglia qualche piacer, sa à mio modo,

che a darli vn po di spasso gliè douuto
Risponde l'Anima.

D'acconsentir mi son disposta in sodo
e ti vo dire vn pensier che ho hauto
di farmi vna ghirlanda con vn nodo,
come di quelle che già ho veduto.

Ora vn Demonio dice.
Fatti vn vestito di vestuto rosso,
che ti stia tillo accomodato in dosso.
Segue.

Pensa di vendicarti qualche poco di quella grande, e singulare ingiuria

che riceuesti estendo nel tal luoco, non è peccato tal'hor la Lussuria. Io ti detti la veste d'innocentia,

L'Anima acconsente, edice. lo acconsento a ciò che tu m'hai detto, & ogni cosa metterò à essetto. Eghè me qualche volta vendicarli & fare vn sol peccato, che poi cento. però che sotto i piè dognun gettarfi, sempre non firitroval'huom cotento. anco non fi vnol sempre humiliarsi & semai io lo feci io mene pento, io l'ho prouato, certo lo tenghio cheogni spiration non vien da Dio.

Dio chiama l'Anima. Doue vai tu diletta anima mia, asculta me che sono il tuo Signore che tho creata per mia cortelia all'imagine mia con tanto amore, tu hai lasciata la diritta via, seguitando il nimico pien di errore, voltati à me non mi tar resistenza, chio t'ho aspettato, e aspetto a peniteza

ton!

L'Anima contrita orando. Non merito da te essere vdita pe'm ei graui pensieri, iniqui, estolti io ho la tua bonta tanto schernita chio non son degna che tu mi tivolti, & senza te io son come smarrita pessun non troug chel mio cor coforti fe tu Signor ch'ai p me il sague sparso, no miloccorri, ogni rimedio e scarlo

Segue . Landers ofthe arts Tu m'hai già mille volte tocco il cuore & 10 di no t'offender t'ho promeflo & ogni di commetto qualche errore dinanzi a te la mia colpa confesso, tu sei l'onnipotente Creatore, che già infinite volte m'hai concello Gielu Gielu, habbi di me pietà fammi far sempre la tua volontà.

Dio risponde. che tu la mantenessi immaculata

porfiti il braccio di beniuolentia per dimostrar quanto tu m'eri grata se tu pensalsi la mia gran clementia da menon ti saresti discostata, altro non cerco che la tua salute, però t'ho tanto ornata di virtute. Per te disceli dal paterno seno,

& venni a ricercar la persa dramma, & le membra infantil posi sul sieno per dare à te di vittoria la palma, domanda leremia, che dice a pieno quanto patito io ho per saluar l'alma colitutti i Profeti han profetato, ch'io doueuo morir pel tuo peccato.

Oh se tu ripensissi quantio tamo & stessi attenta ad vdir la mia voce, tu rimarresti come pesce a l'Amo, nesuna cosa ti sarebbe atroce anima mia la rua salute bramo, e sol perquelto asceli in su la Croce. pensache sol l'Amor mi tien confitto. & tu m hai tante volte derelitto. Et quest'ho fatto perche tu mi guardi

& chedi tanto amor tu non lia ingrata perche il tornare à me non è mai tardi & la mia gratia è sempre preparata, gliè marauiglia come tu non ardi, enon riami, estendo tinto amata,, perche proprietà è di quel ch'ama, di transformarsi in quel che sempre

Risponde l'Animi. (brama Tu richiedi da me ellere amato donami gratia ch'io lo possa fare. il mio cuor sia di te tanto infiammato che altra cosa io non possa pensare, acciò ch'io venga al tuo regno beate e in sempiterno ti possa laudare,

abuti s

riempi me di quello amor diuine, come sicesti il diletto Agostino.

Dio chiama le Virtù Cardinali.
O Virtù degne d'ogni prinilegio,
io vo che la mia plasma visitiate,
col parlar vostro benigno, & egregio,
in ogni operation la confortiate,
e che la venga nel Dinin collegio,
e nel cospetto mio la presentiate,
ornate quella di vostre virtute,
così giugnerà al porto di salute.

Rispondano intieme le Virtu.

Noi siam parate benigno Signore di fare ogni cosa à tua laude, & honore

Partonsi le Virtu, e mentre vanno

dicono questa stanza.

Ringratiato sia tu Bontà infinita,
ch'hai fatto all'Alma tanti benefitij
sa tua benignità tanto s'inchina,
per capar les da glinfernal suplitij
son le Virtu perfetta medicina,
da poterla mondar da tutti i vitij,
e rimenarla in Cicl dou'ella venne,
che gustar possa quel sonte perhenne.

Hor giunte, la Prudenza dice.

Io son quella Virtù detta Prudenza,

che infra se quattro son sa principale
quando glioccorre qualche diferentia,
subjito guardo se glie bene, ò mise
e con quel po chi ho d'intelligentia
dico questo non vo, questo mi cale,
però che Dio m'ha dato quest' vintio
che in ogni cosa io dia retto giuditio.

In tutte quante le cose occorrente,

vo'che Diosemprene sia ringratiato si se nabbia la parte condecente,

& il preposto à mesia sublimato,

così procedese ordinatamente,

sarà l'eterno Dio più honorato,

facendo questo ognun sia satisfatto,

che la Prudenza adopera in va tratto.

Eglièvna Prudenza stolta, evana

e quest'ècirea le cose del mondo,

à quella prace hauer la laude humana

non curando fruire il Ciel giocondo,

io, e quanta gente manda alla via piana

tanto che molti se ne vanno al sondo

che per hauer questa prudenza ria,

n'è iti molti per la mala via.

Io ti consorto che tu sia prudente

in tutte l'opere tue come il Serpente.

1/200

chedi

30010

ringra

chem

jubter ti

8:100

le nel G

alqual

che a

Muo

e bin

in qui

the chi

lipuo

Odinel Sa

chellhi

enen!

a gipt

pero A

( IICOI

terral

t (212

12

) (in lat

FIREU,

t into

toi len

( pol

lon le

Maco

quant

Dices

conto

Stafe

de g

COSI

dio

190

Temperanza frehiama il nome mio, e delle Cardinal son la seconda, e penso sempre che tu piacci à Dio, tutta sia da peccati netta, e monda, licui dal cuor con ogni tuo desio ciò che tu puoi pensar che ti cosonda, e segui ma, che tengo il principato del regno tutto, e stotti sepre allato Dice quel gran Filosofo pagano;

Tullio da tutto I mondo nominato, come la Temperanza ha forte mano, e regge il cuor dell huom quad'è irato i se qualche volta noi ci perturbiamo e nel turbarci il sangue è riscaldato ilieua l'an mo suo imperuoso, massimamente il sa chi è surioso.

La Téperanza acquista quest'honore, che quel che la possiede è sapiente, ella t'adorna d'un cetto decore, che tutto ciò che sà, sa rettamente, della sua volontà è possessimiente, no può nessuno contra dirgli niente, quel che di tal virtù è ornato e cinto da nessun vitto mai può esser vinto.

L'Anima risponde.

Sorella il tuo parlar m è si piaciuto, che sempre il vo tener nella memoria e vo segunti come gli è douuto.

a laude

a laude del Signore, & à lua gloria, che di mandarti à te gli sia piaciuto Tullio dice di me questa parola acciò ch'io ne riporti la vittoria, ringratio Dio, e te cara sorella, che mi puoi far tutta lucente, e bella.

Segue leggendo. Subter to etit appetitus tuus,

& tu dominaberis illius. Et nel Genesi dice la Scrittura, alquarto capo lo credo hauer letto, che l'appetito, secondo natura, a l'huo debbe mai sepre star suggetto e luin ha a dominar lenza paura, in questo modo viue giusto, e retto, che chi senza ragion sarà vivuto, si può agguagliar'à vn'animal bruto.

Odinel Salmo il diuoto Cantore, che l'hoo ch in grad onore è sublimato e non conosce il stato inseriore al giumento debb'essere agguagliato però Anima mia alza il tuo cuore, e riconosci quel che t ha creato, terrai la via del mezzo in ogni cola, e sarà la tua mente gratiofa.

· La Fortezza dice.

Io son la terza delle Cardinale virtù, Fortezza per nome chiamata e in tutte le battaglie trionfale, sui sempre da gliantichi sublimata, dipoi ancor nella gloria eternale son sempre stata assai magnificata, son coronata di tante corone quanto patito io ho persecutiones Diceal primo capitol San Giouanni,

stafermo, e forte, e fuggirai gligani del gran Satan, el a fua afpra forte, così si ascende a quei celestis scanni di quella trionfante, e degna corte, e quelli ch'io confortai al martirio,

lassit son'horfelici in ciel'empirio. ch'ognú vég' à imparar'alla mia scuosa

Diceche il nome di virtù fu dato alla fortezza a quella appropriato. Non sendo per l'addietro conosciute

la grandezza, e valor della virtute. Bisogna che tu lia forte, e coltante in questa vita essendo combattuta. e nell'opere tue quantunque sante, abbraccia la Fortezza chet'aiuta le insidie del Demon son tali, e tante equalch'vna ne viene sconosciuta, vien co suoi talsi ingani il Demo rio

& ogni cosa ti lieua da Dio. Risponde l'Anima.

O Virtu pretiose io non pensius a ofto li gran don che Dio m ha fatto della Fortezza, e non lo ringratiano in ogni opra sarò pronta in ogn'atto forte, chimè quato lissa mi trouaus dimenticano qualiche in vn tratto, ò se ogni creatura ripensassi a i don di Dio, non credo mai peccaled.

Risponde la Fortezza. Non potria tutto'l mondo superare colui che ha la Fortezza in compagnia fia chi si vuol, se non si vuol mutare, egli ha libero arbitrio tuttauia, quest'armadura indosfo vso portare. e la Colonna, ch'è l'insegna mia, che la Fortezza ancor rapisce il Cielo

lo dice San Matteo nell'Euangelio. La Giustitia dice

confortati, e stà pur robusto, e forte, Io son chiamata per nome Giustitia, infra le quattro tengo il principato. accompagnai l'Angelica militia, quando l'infernal Drago fu cacciato, con tutto il Paradifo ho amicitia; e'Inome mio à Cristo è assimigliate

soldi Giustitia, è lo infinito bene, e quel che la Giustitia in se mantiene. Lo tivo dir di quello estremo punto

L'Anima dicealla Giustitia Dimmi Giusticia qual'è il tuo vstitio. Risponde la Giusticia.

Io son contenta che tu n'habbia inditio. Scgue.

L'vifitio mio è questo, io tel vo dire, dare à cialeun quel che gli si conuiene à Dio honore, & a lui obedire, come Signore, e dator d'ogni benc. no vo l'altrui ma bene il mio largire' alla Giustitia cosi s'appartiene, echi non fa così non sarà giusto, e non può hauer ne spirito, ne gusto.

Punisce Dio l'ingrato peccatore ancor che non lo faccia volentieri. ma quando il vede tato transgressore . La Misericordia dice. nell'opre, nel parlare, e ne'pensieri, la sua Giustitia con molto rigore, operar vuol quanto li fa mestieri. batte, e gastiga il peccator maluagio quado più forte, e quando più adagio Non vorrebbe mai Dio dar punitione,

che sua propietà è perdonare, ma quando vede quella ostinatione negliè forzato à douer gastigare, guai à colui, che non ha contritione e indugia pure à douersiemendare, E questo vaso è cosi pretioso, chela Giustitia vorrà il suo douere, bramerà il tepo, e no lo potrà hauere.

Dice l'Anima da se. Oh padre Adam quanto fusti crudele a mangiar di quel pomo à te victato ben'è stato per noi amaro fele, chel human genere hai contaminato nel suo sacrato sangue ci ha lauato; tutti and auamo al baratro infernale e tu fulti inuentor di quelto male, »

La Giustitia.

cole cheforse non pensate mai, quad'vn livede à quell'ekremo giunto ei si ritroua quiui come sai afflitto con rammarico, dismunto, la coscienza gli dà pene, e guai, meritamente è posta in agonia, perche setenza aspetta, ò buona, ò ria. Ose ciascun tal'hor seco pensassi

EMITE

E acci

però bi

chelent

013

2.0

Elce

IVE

o foo la P

che no h

Sun que

for riti

**BEAND** 

m110 dl

perche o che n

lo con C

10000

rolle ve

trosite

quel chi

godera

delen

1020 2

Daus di

100 C

draug

tremar

Mila

Cogo

(FUO)

PETOD

O Popu

chep

O degar

chet

quanto d'Iddio è grade la Giustitia, mai credo che nellun li rallegrassi, nè che peccassi per propria malitia, ma oggidi quest'intelletti grassi so a tutti dati all'orio, e alla pigritia, dice Dauid con la sua voce amena di Giustitia è la destra di Dio piena.

Merce, merce, ò Giultitia dinina. habbi pietà dell'Alma pellegrina Io son figliuola dello Imperatore. per nome detta la Misericordia. metto pace fra Dio, el peccatore quando con lui si troua in discordia. però Giultitia santa per mio amore con ciascun'alma fa pace, e concordia, perdona volentieri à chiunque erra, che son rinchiusi in vn vaso di terra. nel quale ltà rinchiusa questa gioia, la qual vale vn tesoro pretiolo, deue star quiui sin che'l corpo muois se gl'intendessi quanto è fastidioso, scz'alcun dubbio gli verrebbe à noia

per ritornare à quel che l'ha creata. seno che Cristo più dolce che'l mele Veggo quest'Almatanto impaurita, io non vorrei che la si disperassi, la viren con Iddio sta sempre vnita, apcor la mia con sua bontà confassi

e chiederebbe d'etterne cauata

mentre che l'Alma refta in questa vita dilacci troua preli tutti i palsi, però bisogna à lei il diuino aiuto, che senza quello ogni cola è perduto.

Ora si parte la Giustina con tutte Esce tuora la Pouertà, la Patieza, e IVmiltà. La Pouertà dice.

lo son la Pouerta, ò città inia, che nó ho chi mi vogli in compagnia.

E son quella virtu che da Potenti son rifiutata, e mandata al profondo, non ènessun che di me u contenti, e son odiata in tuttoquanto'i mondo ognun va dierro a ricchi, e bei preseti To posto andar sicura dou io vogho, maio di mendicar non mi vergogno, perche gliè di mescritto nel Vangelo, qi che mi fegue hara'l regno del cielo.

Pro con Critto in quel prelepio fanto, accompagnalo quei trentatre anni, volle veltirli del mio facro manto, e cosifece il precurlor Giouanni, quel che milegue in pouerta, e'n piato goderà sempre quei telici scanni che le ricchezze, gli stati, el tesoro, sono al genere human di grá martoro.

Ognun dice và in pacc, e va in buon'ora, non è nessun che in cala lua ini voglia, quand'io giungo alla sera mi stò suora tremando speilo come al vento foglia, ma il mio Signor che mai non dimora d'ogni dolore, e tormento mi spoglia Io mi trouai quando Gielu su morto e yuol ch'io lianel ciel felice pianta pero mi chiamo la pouerta lanta.

La Parienza.

O Popul mio, io son la Patienza, che più non ho chi mi dia audienza.

O degna Pouerta virtu per etta, che tanto fusti accetta a I Verbo eterno che per sua nuoua sposa t'hebbe eletta, Non difle Cristo al Padre con isdegno

e ti sposo nell'itero materno, felice à quella che ti sta suggetta, nel ciel sarà felice in sempiterno. e'non li può godere in questa vita. el Paradiso hauere alla partita. l'altre virtu: el' Anima riman sola,. Sorella mia noi non sam più amate, ne quali da persona conosciute. e' is può dir che noi fram sotterrate. l'operenoftre non son più vedute. vn tempo fu ch'erauamo cercate. beato à quel che ci haue possedute. non c'è più gente che vida al deserte.

> La Pouertà risponde. Hor lifacelsi pur bene al coperto. e sò ch'io non sarò punto inuidiata nó c'è chi scriuer voglia sul mio foglio io sò che non sarò auuelenata in modo che allai m'affliggo, e doglio che la perfeccion quali è mancata, non è più il tempo de Padri passiti, ch'erano pouer, vili, e di prezzati. La Patienza.

Chi pensa andare al Ciel per altra via che per patir, si trouerà ingannato. Giefu diletto figliuol di Maria n'ha dato esempto, à ciascun n'ha inseo infinita & alta Monarchia, (gnato che di niente haueil mondo creato. enel presepio volle tra Giumenti il suo corpo riporte in tanti stenti. à veder quella horrrenda passione. accompagnalo all'Oration nell Octo dipoi n'vsci pien d'ogni afflizione, 2'Discepoli suoi dette conforto. che itessin fortinella tentazione, vennela turbi, e quel Lupo rapace che lo tradi col segno della pace.

non perdonar che ciascuno è crudele ma di gran patienza mostrò segno, sendo potato d'aceto, e di fele, Rando confitto su quell'alto legno. quella sua bocca più dolce che'l mele perdona disse à coltor che non sanno . ò Padre cterno, quel che lor si fanno. Imagine d'Iddio eccelfa, e degna Per dimostrarci che's'hauea à patire, elesse su la Croce di morire.

Ora dicel'Vmiltà. L'Vmiltade son'io fratei diletti, oggi non c'è nessun che mi raccetti.

Io me ne vo pel mondo quali errando, mi marauiglio del genere humano, che morir deue, ne sa come, ò quando questo non è più viuer da Cristiano Io ho caro sentire il tuo parlare,

ognuno alle virtù ha dato bando, non già così fece il buon Publicano che diceua Signore, io ho peccato, e in casa sen'andò giustisicato.

Vestiteui di Christo, à gente stolte non v'auuedete voi che'l tempo vola. quando le forze vi saranno tolte, mon potrete mai più parlar parola, se voi sarete ne' vitij rinuolte, fie com'haueraddoslo vna gran mole o miseri, o intelici peccatori, fuggiteil modo, e sue pope, e onori.

Non entra in Paradisol'arroganza, non la superbia, non l'ambitione, non l'ira, o l'odio, ò ver la maggioraza non quel che cerca ogni sodistazione no quel che fa co Dio tropp'à fidanzi, non chi ha pieno il cuor di adulatione non entra in Paradiso alcun disetto, no v'etra quel che à Dio no è suggetto Io mi ricordo quanto sui selice

Andiam cercando care mie forelle per tutto'l modo vn po nostra ventura se nel gregge di Christo vna di quelle & hor vedo in che stato mi ritrouo,

perche non siam vestite pouerelle. non vorrei gli face simo paura, ch'oggidi'le virtù non son richieste. ma fassi honore a chi ha belle veste. Giunteall'Anima, la Pouertà dice.

6/132

Hanile

m'ha fat

ouando

chepols

Will Can

grand'es

al getti

t diceus

enell hus

corin vo

OF IT CO

Tronato

Ora li

. 6

ini mia

mi e à

toto li

colern

betanti

FFO tut

ukm

thiche

Journio

louon

1 patien

delto

diglid

thuon

don di

Cialcen

IVO DI

theile

tipent

diring

ava (

RI

noi siam venute qui in habito vile. al che del suo Signor porta l'insegna, non cura vestir pouero, chumile, l'eterno Re, che nel ciel viue, e regna · alla deltra del Padre in gransedile. dice con la sua bocca tal parole, Imiti me chi seguitar mi vuole.

Risponde l'Anima. . che per la ltrada tua vo caminare.

La Pouertà risponde. Viui poucra, vile, e disprezzata, non ti curar del mondo di niente, tanto farai a Dio accetta, e grata, sendo poco apprezzata dalla gente · la Vmiltà ti liz raccomandata, la Patienza abbraccia strettamente, e cialcuna virtù tien ferma, e forte, che presto presto ne verrà la morte.

Vorrei poter tutto I mondo abbracciare, e nel Coltato quel metter di Cristo che si potessi con lui confermare, e tar del Cielo sempiterno acquisto. altro non deue l'huom desiderare. com'io n'ho pel passato molti visto, ma oggidi la tede è indebolita, e solli prezza questa mortal vita. nel vecchio teltameto, e poi nel nuouo pareuo vna sublime Imperatrice ciriccuelsi con la mente pura, diviuer de Christian tanto infelice,

qual tu sei ora i lo conosco e prouo l'Vmiltà ciaschedun la mada al fondo sol la Superbia regna in questo modo. Se l'acqua ch'è nel mar lingue creassi

Risponde l'Anima.

O Humittà il tuo dolce parlare m'ha fatta tuttaquanta liquefare, quando ch'io son da' vitij superata, che possio far ch'io ne sia liberata.

Risponde l'Anima. Odi il Cantor dello Spirito Santo, quand'ei li ritro uaua hauere errato. ci li getraua in terra con gran pianto e diceua Signore, 10 ho peccato, quell humiltà a Dio piaceua tanto, che in vn mométo gl'hauea perdonato Non è il più dolce, e più felice stato, di lui con la sua bocca disse Dio, Trouato ho vn'huomo secodo il cuor

e l'Angelo dice. Anima mia non ti fia mai tedioso serui e à Dio, e con lui conformarti, A te mi do Signor clemente, e pio, tanto li piace il viuer virtuolo, con le virtù ha voluto adornarti, & è tanto benigno, e gratioso vuol tutti i tuoi peccati perdonarti, sia sempre tu a lui obediente, efachetu non manchi di niente.

Quanto t'ama, e quanto amor ti porta il buon Giesu, che tato ben ti vuole a patienza, & humiltati eforta & altro che il cuor da tenon vuole, digliclo stictro, e non glielo tor mai, e buon per te se tu mi crederai.

I don di Dio son pietre pretiose, ciascun le douerebbe conservare, non palesarle, ma tenerle ascose, che i ladri non le venghino a rubare, ripensa spesso spesso a queste cose, diringratiarlo mai non ti latiare, non latisfar niente alle tue voglie,

mangia de'frutti, e lascia star le foglie. Dice l'Anima orando.

e le Stelle del Cielo, ancor l'Arena che sti sul Lito, lingue germinassi. per ringratiar tua Maeltà serena, e ciascheduno à Dio laude cantassi, e il sangue fussi tratto d ogni vena, & in gran copia lingue si facelsi, non credo gratie à Dio réder potessi Ora canta.

O Dio bene infinito, ò Dio immenso ò quanto douresti esser ringratiato, confiderando il tuo amore intenfo, il qual'è quelto à che tu m'hai chimato sol per donarmi il tuo regno beato. Ora si partono le Virtù, (mio. S'io non t'amassi sarei bene ingrato, e se à te non donassi l'esser mio, tu sei quel somo ben che m'hai create

evoglio à te seruir tutti i miei anni. altro chete non bramo, e non disio. Io ho fuggito il mondo pien d'affanni, doue li trous sol doglia, e meltitia, ben'einfelice chi velte i suoi panni. Et mostra nel principio la letitia, e di douer donar pace, e riposo,

dipoi non dà se non pianto, e tristitia. O mondo ejeco, falso, e tenebroso, che hai tanti amatori in questa vita, e no moltre il velen c'hai detro ascolo. Per dolenti poi farglialla partita.

Dio dice all Anima. Quando ch'io derti a Moisela Legge, la prima cosa gli chieti l'Amore, che chi con quelto si gouerna e regge non cade facilmente nell'errore, & é come vna pecora nel gregge. la qual'èben guardata dal Pastore,

- amor ti detti, camor ti domando, m & altro che amor non vò cercando Hor fa Anima mia d'esser servente. e li tuoi voti osserua tuttiquanti, all'obbedir sia pronta, e diligente, la Castità saranno li diamanti, ama la Pouertà ardentemente. e cosi sempre mi starai dauanti, e tutti i vitij metterai da banda, se vuoi che la mia gratia in te sispanda

Va dunque con la mia benedittione, stàtutta in te, e d'ogni amor ti spoglia. Anima mia stà forte, e non temere io ti darò ogni consolatione che tu mi chicderai, e sia che voglia non ti voltare come al vento foglia, che la corona è de perseueranti, cosil hanno acquistata tutti i Santi

L'Anima sentendosi aggrauare da vna grande infermità dice.

che più star ritta niente non posso, che vuol dir questo, mi manca la vita Gielu, Gielu, dolce Signoreaita.

Dice il Demonio a suoi com-

State su compagnoni in vn momento che hora è il tepo di fare il guadagno andate all'Alma con grande spauento ch'io no la perda che forte mi lagno. io gli vo' dar si aspro, e gran tormento Humana cosa è il cascare in errore, voi tutti che restate, fate vn bagno di fuoco, e zolfo con pece bollente. ch'io vela vo'gettare immantinente.

L'Angelo vede che l'Alma è sul dipartirlidal corpo, dice. Fratei diletti venite à guardarla, acciò che niun demon possa toccarla. L'Angeloss volta à Dio.

OSignor mio quell'Alma è sul passare

deh dagli aiuto te ne vo pregare.

Ora si volge à gli spiriti, e dice. O spiriti infernal ribelli à Dio, andate, che per voi non c'è che fare, io l'ho guardata, & èl'vifitio mio, non vi pensate d'hauerla à toccare, ell ha sempre adempiuto con delio ciaseuna spiration senza mancare, hor d'ognicosa l'harà il pagamento però di qui partite in vn momento. Ora conforta l'Anima.

pensa sempre à Giesu tuo caro sposo se'l nimico infernal ti par vedere, se pur'ei vien qualche tribulatione, rimettiti in quel sangue pretioso, la tua speraza in Dio sol debbi hauere ch'è quella che t'ha dato ogni ripolo

tutta t'humilia nel diuin cospetto, quelto piace al Signor, egliè accetto. Vn Demonio dice a gl'Angeli.

Om'è venuto tanto mal'addosso, Andate via, voi ci fate vn gran torto, che la giultitia, e la ragion non vuole. l'ha come noi seguito il camin torto. e tenut'ha la Fede con parole, telte ch'il corpo è già quali che morto perchevn po nel suo pensier si duole voi gli moltrate la faccia serena, io la vo menar via con doglia, e pena.

Risponde l'Angelo al mandia

& Angelica cosa è il rilevarsi, ditutti quanti vitij vn'e il maggiore e quelt'e propriamente il disperarsi, se l'Alma ha del suo fallo vn gra dolore & è dispost'a voler emendersi, & questa tal, non s'ha dare I suplicio, soldiabolica cos'è star nel vitio.

L'Angelo fa oratione per l'Anima. Rède R ipri'i telo klasente pervireu action no quanto fin

fatentia b de la con Rilp ion conte ilqual fu a scielched

cou di mi son poteu chauere Il kopeltel che la ven

L'An

mire total sonate per Parton lequel mo ne vaaton the lempri mo, edar kipond:

ttutta la ( lateal mon falte al m lopi abbo

Orala mett lang Ranz Mich

principa loralleg laqual d acend poltra O Rè de Rè, ò signor mio verace, april tesor della tua gran pietade & la sententia dà come à te piace per virtù della tua diuinitade, nessun non potrà mai esser capace, quanto sia grande la tua caritade sententia dà secondo l'honor tuo, che sia contento il desiderio suo.

COS.

100,

O TOLK

t man

7014

Risponde Dio.

Io son contento che la venghi al regno, il qual su ab eterno preparato, a ciaschedun che non se ne sa indegno cosi di mio voler è sempre stato, non poteuo mostrarne maggior segno ch'auere il sangue mio tntto versato, & quest'è la mia vitima sententia che la venghi a fruir la mia presentia.

Partite tutti la sentenza è data, sonate per dolcezza voa calata,

Partonsi li demoni, e si canta.

In su quel monte doue stà il Signore
v'è vna sontana traboccante, e bella
che sempre getta vn mirabil liquore.
D'oro, e d'argento v'è la sua cannella,
le sponde di smeraldi, e d'oro sine,
e tutta la Città circonda quella.

Salite al monte ò alme peregrine,
falite al monte, & la su trouarete

Ora la Giustitia, e la Misericordia

mettono in mezzo l'Anima, e
l'Angelo è lor guida, & và innanzi a rassegnarla a San
Michele.

Vien ch'io t'ho sposata col mio At
Hora si canta sia lodato il Noi
di Giesu.

O selice Alma, che dal corpo sciolta
& per amor congiunta col tuo Di
la vita t'è donata, & non t'è tolta,

O principal di tutta la militia
to rassegno quest Alua in tua presetia
laqual del modo ha vint'ogni malitia
facendo a tutto il mondo resistentia,
mostragli il volto tuo pien di letitia,

con dolci segni di beniuolentia,
dipoi pensat'il merito, e l'acquisto
la rassegniamo al tribunal di Christo.
L'Anima porge il talento d'oro,
e San Michele lo riceue, e dice.
Quest'è vn peso d'oro molto sino,
sia ringratiato quel Verbo diuino.
L'Angelo, e San Michele rassegnono l'Anima a Dio,
e Dio dice.

Cui immago est, & superscriptio? Risponde l'Angelo.

Signor, quest è quell'alma eccellétissima la qual tu desti alla custodia mia che sépre è stata all'obedir protissima e con sernore a ogni opera pia, nel conversar, a ciascun benignissima tanto satt ha quant'il tuo cuor desia, mille gradi di gloria l'ha acquistato.

Di o.

Mille gradi di gloria gli sia dato.

Viene colomba mia tutta formosa
viene diletta al tuo diletto sposo
viene nel mio Giardino, ò speciosa
viene ch'io t'amo, & di te son geloso
viene ch'io t'ho eletta per mia sposa
viene nel suogo pien d'ogni riposo,
viene talamo mio ornato, e bello,
vien ch'io t'ho sposata col mio Anello.
Hora si canta sia lodato il Nome
di Giesu.

& peramor congiunta coltuo Dio, la vita t'è donata, & non t'è tolta, perche con fede, carita, & delio nel langue di Giesu sei turta inuolta sei fatta ricca d'un prezzo si pio & con vesta si bella & nupriale, al conuito starai Celestiale.

O giusto Dio, d eterno Signore, Io ho pensito con ogni equità. gft'A'm ha scritto in mezzo della frote il nome tuo, e con vn gran feruore spregiat ha's modo co sue voglie prote ha cerco te come padre, e Pusture, e te delia come il Ceruio la fonte. sopra cinquetalenti che gl'ha dati, & altri cinque ella n'ha acquistati.

i ponsier, le parole, el'attione, io l'ho trouata piena di bontà, egiuste son le sue operatione, però nel sen della tua gran pietà la sia accolta, perche l'ha ragione delsague tuo gl'hai aperto le porte, & hala fatta degna di tal sorte.

#### IL FINE.



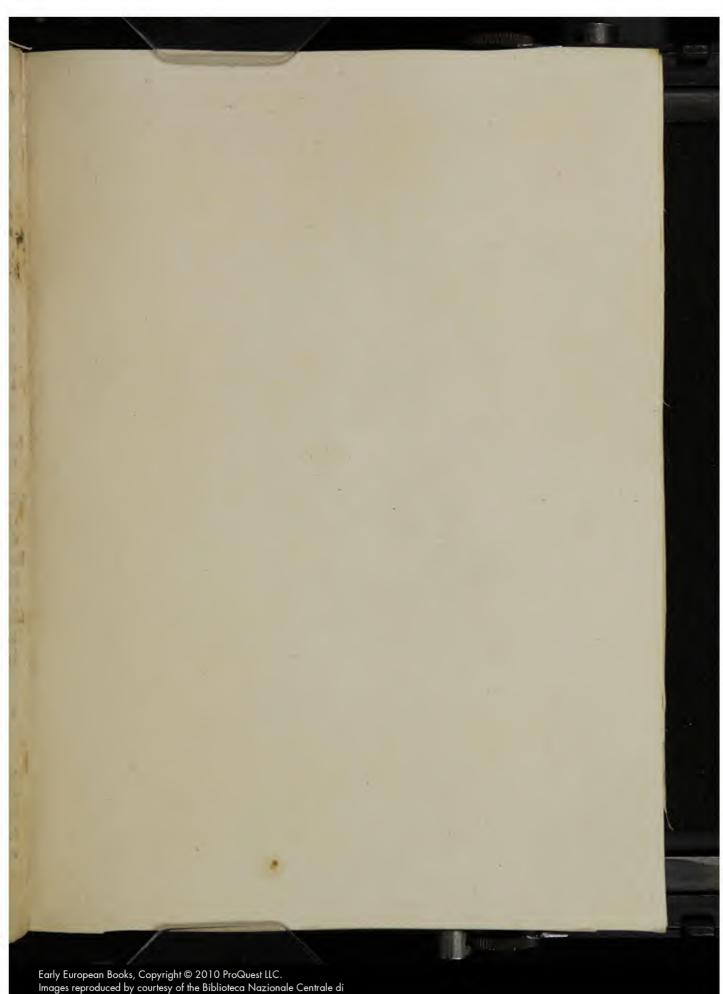

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO D.10.2.15.I.13.

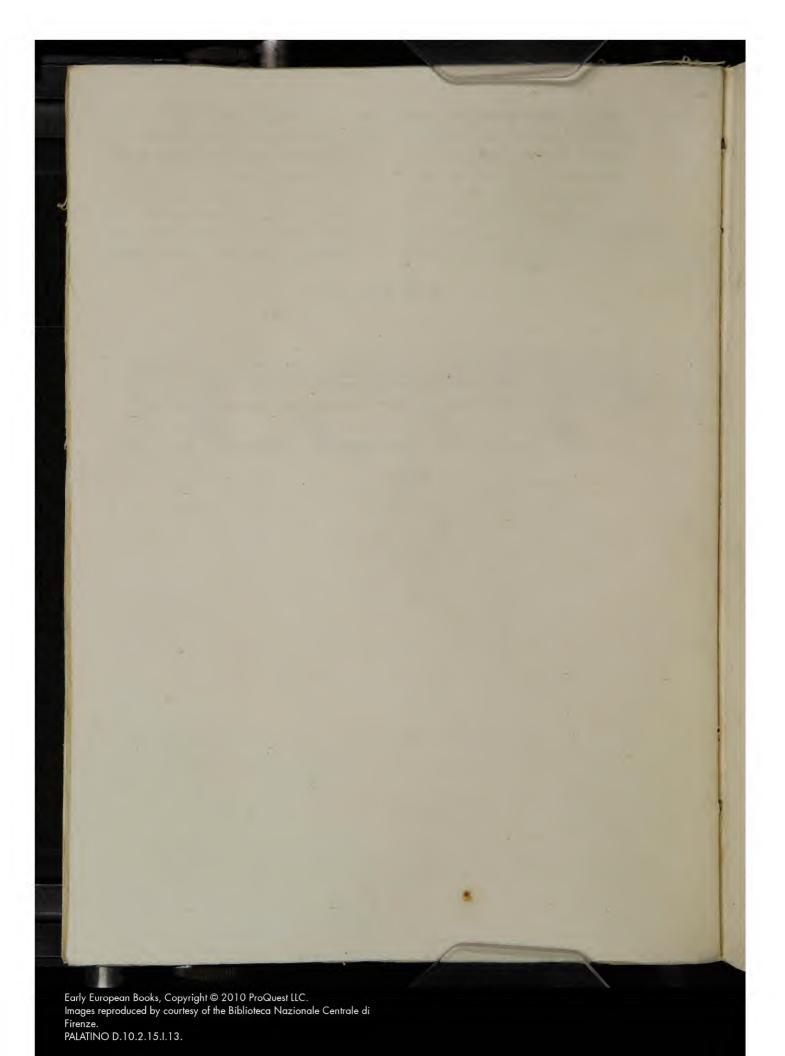

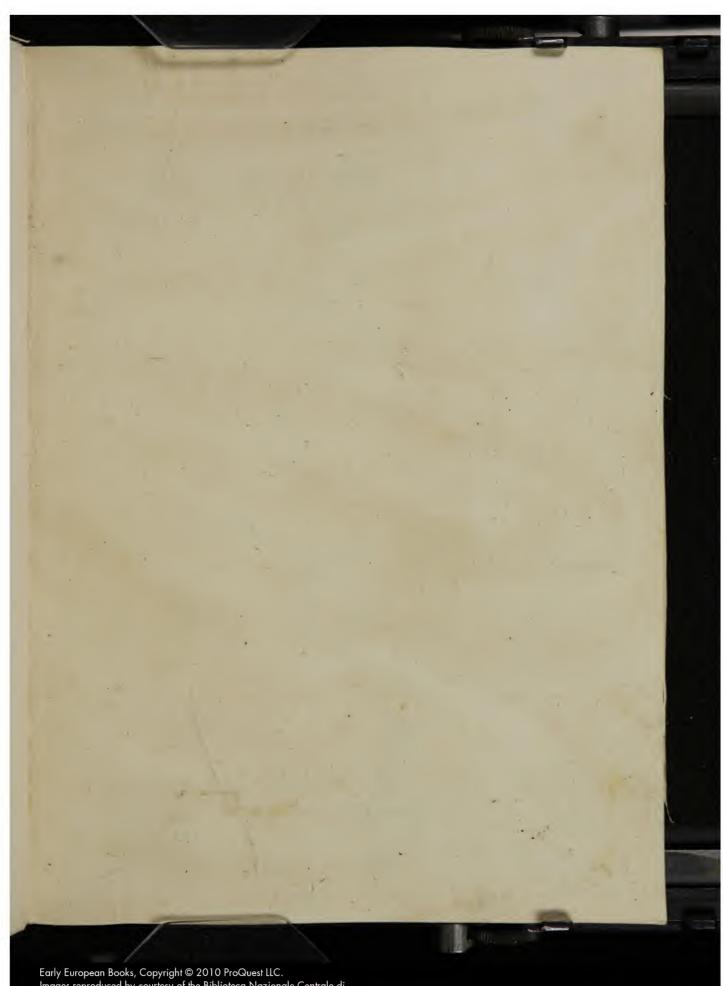

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO D.10.2.15.I.13.